This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.



https://books.google.com





#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

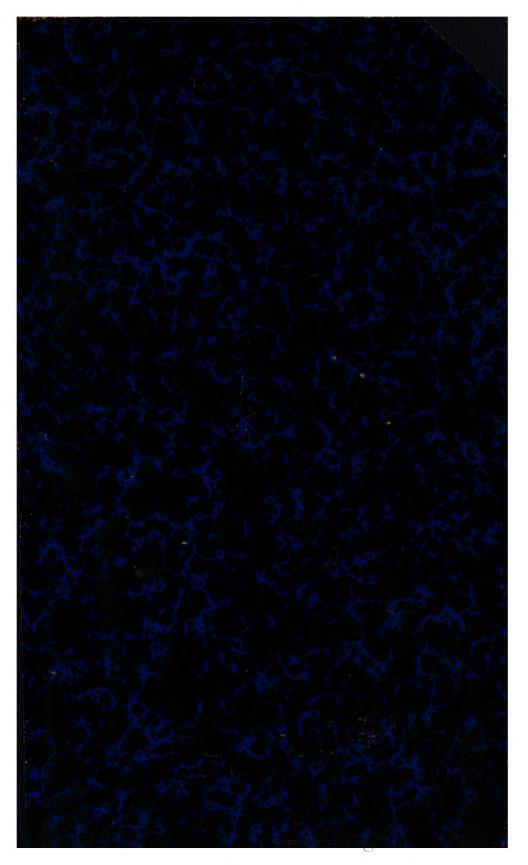



# APPUNTI Lessicali e Toponomastici

pubblicati a liberi intervalli

DA

### TITO ZANARDELLI

#### PRIMA PUNTATA

Etimologie sardo-campidanesi con special riguardo al suddialetto d'Oristano

Una delle puntate seguenti conterrà: Primo contributo alla toponomastica ligure; un'altra: Noms de lieu d'origine germanique en Belgique, che farà seguito alle monografie: 1.º De quelques suffixes d'origine celtique dans les noms de lieu de la Belgique; 2.º La précelticité des noms de rivières en Belgique; 3.º Premier essai d'une carte toponomastique de la Belgique.

Prezzo d'ogni puntata UNA lira; per tutte quelle che usciranno durante l'anno CINQUE lire

(Rivolgere le domande all'Autore in Oneglia)



ONEGLIA LIBRERIA GIOVANNI CAVILOTTI 1900





# ETIMOLOGIE SARDO-CAMPIDANESI

con special riguardo al suddialetto di Oristano

Molto è stato già fatto, fin qui, in pro dell'ordinamento e dell'analisi scientifica dei dialetti della Sardegna, e basti rammentare in proposito i lavori schematici di Graziadio Ascoli che li ha il primo illustrati, e, per così dire, dipinti, a tocchi michelangioleschi, in quel gran monumento degli studii vernacolari che si chiama l'Archivio glottologico italiano, le belle monografie di Giovanni Flechia (1), dello Schuchardt (2), di Gustavo Hofmann (3) e infine lo studio magistrale del professor P. E. Guarnerio intitolato: I dialetti odierni di Sassari, della Gallura e della Corsica, senza parlare di altri contributi recentissimi o in prospettiva, tra cui è da porsi quelli di Enrico Besta (4), Giorgio La Corte (5) e le sempre attese indagini sul logudorese del professor Foerster.



<sup>(1)</sup> Dell'origine della voce sarda Nuraghe, congetture etimologiche, Torino, 1872. — Vedi anche del medesimo: Postille etimologiche in Archivio glott. ital. e le Aggiunte sul sardo, in Arch. glott. it. vol. II. p. 396 e seguenti.

<sup>(2)</sup> Les modifications syntaxiques de la consonne initiale dans les dialectes de la Sardaigne, du centre et du sud de l'Italie in Romania, II, 1-30.

<sup>(3)</sup> Die logudoresiche und campidanesische mundart, Marburg, 1885.

<sup>(4)</sup> Intorno ad alcuni frammenti di un antico statuto di Castelsardo, Modena in Arch. giurid. 1899.

<sup>(5)</sup> La Scolca e il suo Majore, ecc., Sassari, 1899.

Ma molto rimane per anco da fare in questo campo se vuolsi che sia fecondo di risultanze e di sintesi che poi aiutino a schiarire, se non a risolvere, i problemi delle origini etniche, ben inteso per la parte che spetta alla dialettologia, insufficiente da sola a conseguire l'intento.

Prima di tutto, bisognerà continuare a porre in disamina, al lume delle antiche scritture e dell'inchiesta diretta, le parlate di ogni individua popolazione, nelle loro caratteristiche peculiarità, per stabilire le varietà differenti dei sottodialetti in cui si suddividono i gruppi principali e le fasi evolutive per cui sono passati.

Secondariamente, converrà tracciare le linee di delimitazione topografica tra le principali circoscrizioni dialettali, il che permetterà di riconoscere le forme di transizione, gl'incrociamenti e gli strati compositi, le conquiste d'un dialetto sull'altro, nel suo spingersi innanzi, e i punti di divergenza o di contatto tra di essi come base di criterii storici e di confronti per gli altri idiomi romanzi.

In terzo luogo, sarà d'uopo intraprendere lo studio dei nomi di luogo, ricorrendo alla toponomastica propriamente detta, che dispone anche di mezzi suoi propri, per mezzo della più prudente e metodica revisione o ricostruzione delle forme arcaiche dubbie o sospette: di spogli desunti da carte medioevali: di repertorii di denominazioni geografiche, nei riflessi delle pronunce locali, secondo le affinità loro: di trattati sulla nomenclatura dei fiumi, delle montagne, dei boschi, degli stagni, dei nuraghi; di speciali glossarii ristretti a una piccola estensione di paese, come sarebbe il comune, ed anche alla trattazione di un solo soggetto fino a totale suo esaurimento. Per questa parte di lavoro, come già ebbe occasione di dire Ferdinando Hoppe, nel suo scritto sugli Ortsnamen der Provinz Preussen (1), riesce prezioso di procurarsi il concorso del coltivatore, dell'ecclesiastico e del maestro di scuola che sono i veri magazzinieri e dispensatori del materiale toponomastico, nei suoi più minuti dettagli.

Finalmente, sarà opportuno rintracciare, sia pure in remote regioni, quali siano i suoni originarii che costituiscono il fondo della fonetica sarda, posseduta, almeno nella principale sua es-



<sup>(1)</sup> Gumbinnen, 1876

senza, da altri popoli già uniti in famiglia ed ora disgiunti per vicende etniche anteriori ad ogni constatazione storica, e ricevuta in comune, come patrimonio e ercdità, da chi, pur alterandone a sua volta la primitiva effigie, non ha potuto scancellarne del tutto i caratteristici lineamenti.

Può sembrare a taluno che tutti i punti di questo ricco programma di studii, applicabile ad altri dialetti, si compendino nelle fatiche dell'etimologia, ed è in vero così, almeno in gran parte, ma con questa differenza che lungi dall'essere il processo delle ricerche linguistiche subordinato allo studio delle etimologie, come asseriva il Whitney, è invece lo studio delle etimologie che poggia tutto intiero sulle ricerche linguistiche e trae da esse la principale sua forza.

Invertendo così la proposizione dell'autore della Vita del linguaggio, si comprenderà agevolmente che queste spigolature esigono e suppongono qualche dimestichezza colle leggi fonetiche, analogiche e morfologiche del dialetto a cui si riferiscono.

È questa una condizione essenziale, senza cui ogni studio di etimologia, venga pure da un uomo di genio, riesce vano. Negligendola poi, si corre rischio d'inciampare nelle nugae e negli errori in cui caddero anticamente Varrone, Cicerone, Festo, Verrio Flacco, S. Isidoro, e, in epoca più recente, Giacomo di Varagine, Goropio Berano, Guicciardo Marino, Tommasino, Nicot, Menagio, Caseneuve, Ortelio, Ducange ed altri ancora. Allora la scienza lessicologica cessa di essere scienza e diviene astrusa intuizione o, quel ch'è peggio, divinazione.

Quindi se delle ricerche così condotte e così comprese riescono in qualche parte difettose lo si attribuisca non già alla linguistica per se stessa, ma alla limitata conoscenza di essa e alla fallace applicazione delle sue leggi.

Ciò premesso, non mi rimane più, in ordine al mio assunto, che a ragionare sopra alcuni vocaboli di quel dialetto, il quale come ebbe già a dire il sullodato Flechia è « quello fra i dialetti d'Italia, che, specialmente nel logudorese, meglio conservi e ritragga l'organismo e le fattezze della lingua latina ». Ma per quanto puri ne siano rimasti i tratti primitivi in molte voci, in molte altre, sopratutto nelle varietà del campidanese, essi si sono profondamente alterati.

Ed è come degenerazioni fonetiche e riflessi morfologici in-

torbidati della parola latina che io qui presento i costrutti a cui mirano le mie etimologie, il fenicio non avendo fornito al sardo che pochi o nessun elemento, e ancor quei pochi ristretti ai nomi locali, come avrò campo di dimostrare altrove.

Siccome questo saggio di dialettologia s' indirizza anche a quella parte di pubblico che, pur interessandosi a siffatto genere di studii, non si sente portata ai severi metodi scientifici, tale ed altre considerazioni mi serviranno di scusa presso i linguisti di professione se ho derogato alle norme delle grafie in vigore presso di essi per seguir l'uso dei soliti esponenti fonetici che hanno corso nelle pubblicazioni degli autori sardi. Nell'assenza poi di appositi segni tipografici, per render più intelligibili certi suoni che non figurano in dette pubblicazioni, mi son permesso inoltre una piccola innovazione ed essa consiste nel rappresentare la vocale profondamente nasale che alligna nel campidanese, come nel portoghese, per mezzo di un n' posto dopo vocale orale. D'altra parte il noto riflesso dd, distinto dal doppio d'ordinario per due punti sottoscritti, sarà da me rappresentato con carattere rotondo nelle parole in corsivo e viceversa in carattere corsivo nelle parole in carattere rotondo. Colla massima semplicità e chiarezza per tutti, e specialmente pei profani, avrò così raggiunto il mio scopo.

Ma per quello che sia l'incertezza di suono di alcune consonanti e la gradazione delle vocali (se aperte o chiuse o in fra i due), mi riservo di farlo in un lavoro speciale di fonetica qualora la fortuna secondi il mio divisamento.

Ed ora passiamo senz'altro alla dichiarazione delle voci che ho creduto degne di comparire in questo studio.

# Accupai, Cupa, e loro allòtropi (1).

Acupai o meglio Accupai = aggruppare, addensare, farsi cappuccio, da cui accupau = folto, fatto cappuccio, non è, secondo me, che una variante o doppione di accrobai, accrobau = accop-



<sup>(1)</sup> Così si chiamano le forme doppie, talvolta molteplici, come in questo caso, o divergenti che ripetono, come tipo, generalmente, la parola latina. Invece di « allotropo » s'impiega anche la parola « doppione », ma quella val meglio di questa, la quale suppone lo svolgersi di due sole varianti.

piare, accoppiato, nel quale l' r è andato smarrito, e delle forme di color letterario accoppiai e accoppiau per le quali si rispecchia, col prefisso in più, il logudorese aupare = aggruppare, esser denso, formatosi sul sostantivo. È così che l'allòtropo eroba per clopa = copula, (1) svoltosi per metatesi regressiva, come in cracanqiu = calcagno, cradazeri = calderaio, cravariu = calvario. crazzon'i = calzoni (da contadino), corrisponde, meno il suffisso, a cupetta - lattuga incappucciata, densa per accoppiamento di foglie, e, meno il prefisso, al logudorese aupa = gruppo, da upa ch'esiste anch'esso nel dialetto centrale con poca differenza di significato. La forma a cui risalgono cupetta ed accupai viene da copla per copula nel modo seguente: Si sarà formato dapprima \*cupra, come scimpru = scempio da exemplum e qui, per riduzione analoga a quella di assuba = sopra, invece di assupra, come si dice tuttora a Ghilarza e altrove, — che a un dato momento dovette pronunziarsi assupra - si è venuti a cupa, semplificato ulteriormente in upa dopo conversione del c iniziale da sordo in sonoro (q) e eliminazione di questo, per contatto sintattico, dinnanzi alla vocale precedente come in argoen'a = laringe, per qurgoena; unfrai, il quale può mandarsi per la base etimologica latina tanto con inflare quanto con conflare. Non è poi caso nuovo il passaggio di o di posizione ad u, chè anzi ricorre fre-

<sup>(1)</sup> Per meglio stabilire i confronti, metto sotto gli occhi del lettore i passaggi seguenti. G. Flechia: « Il modenese ciopa = coppia non è già nato per trasposizione dell'i di coppia, ma si da copula, che mentre da un lato, sincopandosi, semplicen ente in copla, generava il tosc. coppia, nap. cocchia, sic. cucchia, lomb. piem. cobbia, cobia. ecc., d'altra parte, modificato ancora per metatesi in clopa, si trasformava nell'emil. ciopa, nap. chioppa, ven. chiopa, sardo cropa, croba, cioba, gioba, joba, loba, ecc. » (Postille etimol. in Arch. glott. ital. vol. II, p. 6). — Lo stesso: « È troppo chiaro che il mod. cubia — pariglia di cavalli e in generale cubbia, gubia, gubia dell'Italia superiore, etimologicamente non può staccarsi dall'equivalente coppia = cop'la, copula (idem, p. 338). - A. Canello: « Copula: còpula - ola coppia = pajo. La stessa base ha l'arc. cobola, cobbola, gobola, che probabilmente ricalcano il prov. cobla, voce semiletteraria, come joglar-s, giullare, n. 59. — Di qui anche il montal. giubba — coppia di muli, Caix St. d'et. 114, e cfr. ven. cùbia = pariglia di cavalli, oltre il siciliano cucchia . . . . . . , A.c. II, 146. » (Gli allòtropi italiani, in Arch. glott. it., p. 358-359). - Giac. de Gregorio: « Copula, sicil. cucchia - coppia, neucchiari = accoppiare > (Contributi alla etimologia e lessicografia, ecc., in Studii glott.ital., vol. I, p. 74).

quentemente come ne fanno fede, a mo' di esempio, bruncu = ceffo, rungia = rogna, frungia = ruga, ecc. — Da clopa è parimenti uscito fuori il logudorese gioba o joba = pajo, come giobare = accoppiare, settentr. giubba, si è svincolato da clopare per copulare. Così si rischiara di nuova luce il logud. giobu = capio, laccio, da clopum per copulum a cui fa bordone lobu con significato quasi identico.

Un'altra variante di *croba* ed *upu*, già dichiarata dal Flechia, è *loba* (da *clopa*) = gemello, coppia, accanto a cui si schiera *lobare* (da *clopare*) = copulare, accoppiare, e da cui provengono i costrutti participiali dei nomi locali *Perdas Lobadas* (pietre accoppiate), presso Villanova Truscheddu, e, per tacer d'altri, *Perda Altobada* (medesima significazione al singolare), presso Gergei. Ma anche il riflesso *croba* ha dato il suo contingente alla toponomastica, verbigrazia *Perdas Crobadas*, presso Sardara.

Per la spiegazione del nesso cl-ridotto a un semplice l- (dopo essere passato per ql-), sebbene in principio di parola, giova pel momento far menzione di l'impere = arrivare, giungere per \*qlompere da complere del latino ove era impiegato anche nel senso di « giungere al termine », che spiega ed illustra l'evoluzione logica della voce campidanese. È da avvertire però che in un documento del 1543 spettante al Registro della Consiglieria d'Oristano, documento depositato nell'Archivio comunale di essa città, si trova semplicemente compliri, oggi compli, e che d'altra parte l'ompere, insieme a clompire, cumplire e perfino giòmpere sono del dialetto logudorese. Ma, pel grande influsso ch'ebbe questo dialetto sugli altri dell'isola e per la vicinanza dei suoi confini, noi ci troviamo nell'orbita di attrazione ove il fenomeno non doveva essere sconosciuto; infatti Villanova Truscheddu, a cui appartiene il citato toponimo Perdas Lebadas, si trova, per così dire, alle porte del Campidano Maggiore o di Oristano. Il rapporto poi che corre tra qiòmpere e l'ompere è lo stesso che passa tra qiobu e lobu.

Arbada =vomero, Barbattu =maggese, Brabau (nome locale).

Altrove, in Campidano, generalmente orbada, logud. arvada, gallur. albata, settentr. alvada.

Secondo il Mussafia, completato dal Guarnerio, dal latino

urvum = manico di aratro, ecc., commisto con vervactum = prima aratura, terra maggesata, da vervago = arare una terra incolta; ma l'intervento di urvum non mi pare sicuro, nè necessario, la cosa lavorata avendo potuto finire benissimo per disegnare lo istrumento con cui si lavora, come in altri casi l'opera ottenuta con esso ha indicato il prodotto: è così che abbiamo in logudorese laore e in oristanese, con a fognato, lori = biada, grano da seminare, dal latino labore. D'altra parte rervactum, da cui il latino volgare varbactum, ha dato, come si legge in Meyer-Lübke, in spagnuolo barbecho, portoghese barbeito, provenzale garac, francese antico garait (e varet), trasformato dal secolo XVI in poi in guéret, a cui si può aggiungere il catalano goret o guret.

Anche foneticamente le forme più intatte: logud. barbature — dissodare il terreno, barvattu — maggese, gall. balbatu (medesimo significato), campidan. brabattu (idem.), stando li per dimostrare che il b veniente da v ha preesistito dappertutto, tolgono di mezzo ogni credenza nell'immistione di urvum e fanno intendere che l'azione di vervactum ha pesato da sola sui destini della parola nella veste che oggi si porta, tanto più che l'e protonico convertito in a e in o ci vien dato, per non parlare che del campidanese, in voci come prasson'a — persona, fromentu — lievito da fermentum, e che nel sardo settentrionale r dinanzi a v può divenire l, sia pur con suono particolare, lasciando incolume la labio-dentale, come c'insegna lo stesso prof. Guarnerio che ha studiato diligentemente il fenomeno nel sassarese sotto tutti i suoi aspetti.

Queste dichiarazioni mi permettono di conchiudere che arbada, corrisponde ad una forma più antica barbada e che accanto al sostantivo femminile con senso traslato dovè trovarsi un maschile barbadu o brabadu col senso proprio da ragguagliarsi con brabattu. Ora questo sostantivo maschile esiste effettivamente, con leggere differenze, come nome di regione situata poco lungi da Oristano. Essa è detta vernacolarmente Sattu de Brabau (sattu per sartu, altrove saltu = lat. saltus, come cunvètti = convertire, cottilla = cortile, matteddu = martello, motti = morte, ottu = orto, ecc.) o semplicemente Su Brabau, e nelle antiche scritture Saltus Brabau, per aver esso formato oggetto frequente di contestazioni tra le comuni di Cabras e di Oristano. — In una pergamena del 30 agosto 1483 (Archivio comunale d'Oristano), firmata da Ferdinan-

do III re d'Aragona e di Castiglia si parla del Salt di Brabau nell'atto di cessione che se ne fa ad Alfonso Peralta; trascrivo testualmente: « quedam defesia sive territorium vulgo dictum de Borbau, in quo ut dicitur Marchiones qui erant Marchionatus Oristanni greges et armenta sua pascebant. » Qui Borbau per Barbau, se non è un errore di scriba o d'un mal pratico della pronunzia locale, costituisce una variante che richiama alla tendenza di mutare l'a in o come è occorso in orbada. — In altra pergamena del 27 agosto 1485 (in detto Archivio), concernente la compra del salto in discorso, si legge Barbau. In altra ancora del 22 settembre 1485 (Arch. com.), dove si tratta della compra del Salt de Barbau per parte di Alfonso de Peralta sotto re Ferdinando di Aragona, si trova Barbau otto volte e una di esse con queste precise parole: « Saltus sive defesie que dicitur Barbau sitte prope civitatem Oristannj ».

Dopo sincope normale del d intervocalico di seconda fase. cioè nato dal t, come in figau = fegato, scempiau = scempiato, tau'au = tavolato e propriamente soffitto, per la quale movendo da barbadu si venne a barbau, non vi è che un passo per riuscire a Brabau alla stregua di braba per barba, braca per barca, brazzolu o brazzou per barzolu = culla, tutte parole fiorenti nell'àmbito di Oristano. E qui si ferma per questa voce, almeno per quanto io mi sappia, il lungo processo dei rimestii e dissolvimenti fonetici; ma avrebbe potuto andare più oltre sotto l'impulso d'una vocale precedente, con funzione estirpatrice del b, come si vede in s'raca per sa barca = la barca, su runcu per su bruncu = il ceffo, e così essendo si avrebbero nel fatto, se non si ha già, come si ha teoricamente, due varianti di più che sarebbero, prima della metatesi: Su Arbau o S'Arbau, e dopo di essa: Su Rabau o S'Rabau, accanto a Su Brabau. È in tal guisa, del resto, che le forme arbada, orbada, arvada, albata e alvada senza distinzioni di dialetto, si sono alleggerite del loro b, tolti i casi d'importazione.

Un altro nome locale riferentesi al medesimo tipo è Brabàisu (presso Burcei), plurale di brabai per brabau con cambiamento d'u postonico finale in i, come in ammatonai = ammatonato, birdi = vetro, pili accanto a pilu e piu = capello, topi = topo, ecc. — Quanto all'u che si trova dopo l's esso è paragogico ed occorre frequentemente in sostantivi singolari e plurali ed anche in voci appartenenti ad altre categorie grammaticali purchè con uscita

in s:cò:pusu e cròpusu = corpi, bosu = voi, ducèntusu = duecento, ferrusu = forbici, làmbusu = lombi, nosu = noi, ousu = uova, prusu = più, ecc. Questa paragoge è tutta analogica ed ha luogo per lo stesso processo assimilativo che fa di forsis = forse: forsisi e frossisi, di mercuis = mercoledì: mercuisi e mercuisi, di de badas = invano: de badasa, di foras = fuori: de forasa, ecc. Nelle quali forme, quasi per un sentito bisogno di chiudere la parola con vocale, si riproduce ed echeggia in fine un altro i od un altro a, come poc'anzi un altro a.

#### Bambu.

É voce del dialetto comune col significato di « dolce di sale, sciocco, evaporato. » — Da essa derivano i diminutivi bambittu e bambisceddu, bambura accanto a bambori = scipitezza, e con prefisso, abbambiai = dissalare, rallentare, abbambanaisi = sbadacchiare, abbambanau = spensierato, abbambanadura = spensieraggine, sbambiai = dissalare, sbambiau = dissalato, ed è forma occasionalmente nasalizzata corrispondente per l'etimo al francese fade (quasi collo stesso significato), nel quale Gastone Paris ha riconosciuto il latino vapidus che prima, a torto, s'intendeva spiegare con fatuus.

La base è dunque quella stessa di vapor (si confronti anche con vappa = cattivo soggetto), da cui in italiano vampo e vampa; e pampa (vicentino bampa) è infatti la forma campidanese di quest'ultima voce, nella quale il secondo p è ritenuto, dopo assimilazione, dal primo. Questa spiegazione non solamente riesce una volta di più a confermare i rapporti fonetici e etimologici tra vampo o vampa e vapor, ma stabilisce inopinatamente che vi è relazione intima tra il bambo fiorentino e quello sardo, forse per mezzo d'un termine comune. da cui si sarebbero svolte anche le espressioni a vànvera, a bàmbera = in modo vano e leggero, che il Diez e il Caix consideravano, non so perchè, come suoni naturali.

lingue romanze, ha riconnesso il tema bamb- al tema bab-, da cui l'italiano babbeo, babbano, prov. babau, i quali sarebbero legati, per rapporto al latino con babulus, baburrus, babiger, come l'intende l'insigne romanista; ma, pur ammettendo quest'ultima ipotesi, il fatto non potrebbe sussistere che indipendentemente dalle propaggini del tema bamb-.

## Castiai = guardare.

Derivati: castiada = occhiata, sguardo, costiadori = custode, guardiano, castiu = stazione del guardiano o custode, castiàu = guardato. Come appellazione di luogo, i derivati occorrono frequentemente nei nomi di regione: Serra 'e Castius che si pronunzia Serra 'e Gastius = chiusi dei posti pei guardiani, in prossimità d'Oristano, Riu Castiàu, frazione del Comune di Belvì, ecc. Si hanno poi con senso passivo di cosa guardata, tra le altre, le forme seguenti: Castiadas, nel Comune di Cagliari; Castiadas, frazione del Comune di S. Vito; Camino de Castiadas, frazione di Villa Putzu, Maloca Castiadas, idem, ecc.

Castiai non può essere che una variante di custodiai = custodire, dal latino custodire, di cui neglesse la coniugazione e del quale ha talvolta anche l'accezione. Già in latino custodire, oltre il senso di « conservare », aveva quello di « sorvegliare, osservare »; in sardo poi, ancor più specializzandosi, ha finito per prendere il senso definitivo di « fissare » ch'è quanto dire di « custodire per via degli occhi ».

La parola si sarà formata da costodiai per custodiai pel dileguo del d e il cambiamento dell'o in a, il che è avvenuto anche in arralloggiu = orologio, arrasigai = rosicchiare, callon'is = plur. di testiculus, scrapon'i = scorpione- ecc.

Castiai però potrebbe essere anche un riflesso più complesso del latino quesitare per quaesitare = ricercare, rimarcare, e, in questo caso, l'e della sillaba iniziale e disaccentata sarebbe passato in a come n'offre l'esempio carela per querela e come ebbe occasione di mostrare il Flechia per madau = ovile, da metatum participio sostantivato del verbo metare (metari) = misurare, per ladòmini (lat. laetamine) = letame e per alli (lat. haedile) = chiuso per capretti.

## Ecca, Gecca ecc.

L'Ascoli ha già registrato pel campidanese un esempio di a in e e propriamente di ju in qe (= je): genna = porta (lat. janua). A questo forse se ne può aggiungere un altro: gecca (coll'e aperto) = cancello, nel tempiese jacca, sassarese jagga, logud. jagga o giagga, altrove ecca, impiegato anche nei nomi locali, per esempio S'Ecca de Pranu = cancello del piano, territorio montuoso in quel di Ales. Tutte queste voci, che non sono che le varianti di una sola, sembrerebbero venire da una forma ellittica femminile del latino jaculum o jaculu = rete, nella quale poi si potrebbe anche vedere, meglio che nel nome proprio francese Jacques, il prototipo dell'italiano giaco e del francese jaque.

Il maschile di jaculum ch'è jaculus occorre anch'esso in sardo, ma nel dialetto logudorese, notamente nell'espressione: qiaqu de coddu = slancio, balzo, corvetta di cavallo. L'aggettivo jaculus assunse infatti in latino, tra gli altri, due principali significati: « che è lanciato » e « che si slancia ». Nel primo di essi, con un dato sostantivo neutro sottinteso, ha finito per indicare da solo « rete », ed è quello a cui riportai qiaqqa; il secondo invece, con ellissi di altro sostantivo, è venuto a indicare «slancio», è il nostro qiaqu. Ma non è tutto: accanto ad essi è surta una terza forma, qiàquru = cane da caccia, cioè il cane che è destinato o preparato alla corsa. Può essere tanto forma in cui l'intervocalico siasi mutato in r, anzichè aver semplicemente cooperato alla risoluzione di c in q, dopo essersi a lui ravvicinato, ed in questo caso il fenomeno si sarebbe svolto da principio in altro ambiente dal quale poi si diffuse altrove, o più verisimilmente qiàquru sarebbe un diminutivo propagginato da qiaqu, a metamorfosi compiuta di questo, in cui l di -lu, aggiuntovisi poi, avrebbe subito le medesime sorti per un momento supposte nella forma più semplice, in base a ciò che si potrebbe chiamare il rotacismo delle liquide. Il logud. qiàqara - fuga (si dice anche qiàqaru al maschile) ne sarà forse il femminile per assimilazione del plurale neutro al singolare, e quanto a giagarare = lanciar fuori dall'ovile o distaccare dal branco, convien vedervi una forma dedotta o determinata da jaculari = lanciare, distaccarsi.

E qui s'inquadrano a maraviglia il corso jàkaru = cane, jakarone, om. jakaronu, termine spregiativo compreso ma non usato

nel nord dell'isola, voci quest'ultime registrate negli appunti lessicali ai Dialetti odierni di Sassari, ecc. di P. E. Guarnerio.

Nè si dimentichi infine che jaculum, oltre giaco, ha dato in italiano gli all'otropi: jacolo = dardo e giacchio = rete pescatoria, il « rete jaculum » dei Latini, ai quali accenna U. A. Canello nel suo lavoro Ghi all'otropi italiani (Arch. glott. ital., vol. III, p. 352).

Pel trapasso di a in e, si notino eziandio questi altri esempii: oristan. amalezzu = minaccia, altrove amelezzu, ricalcato sopra amelezzai = minacciare, dallo spagn. amenazar, almeno che non si voglia spiegar il primo, da cui il secondo, come risultanza di un doppio giuoco di metatesi, e ge, forma secondaria di già, impiegato con funzione espletiva in certe frasi come la seguente: mancai a su notti ge dd'avvèttisci = magari di notte già tu lo vedi.

# Fastigiai.

Significa « amoreggiare, corteggiare », e ne derivano fastiqui = amante, fastiqui = amato, fastiqui = amoreggiamento.

Se non erro, da una forma snazzalizzata di \* festinjare da festinare = affrettarsi, sollecitare, verbo della lingua latina nella quale si avviava già a questo significato, per esempio con Tacito quando scriveva nec vergines festinantur (non si ha fretta di sposare le giovani, e con Svetonio da cui ci viene la frase festinatae nuptiae (nozze affrettate). Gli esempii di -nj- addivenuto -ng- sono di norma costanti nei prodotti nostrali, quando non siano turbati da influenze esterne: tali sono: banque = bagno da balneum. bingia = vigna da vinea, mungia = faccende domestiche da munia (offici o doveri privati), rungia = rogna, tingia = tigna, stangiu = stagno (il metallo) ed anche mela o meba bidongia = mela cotogna, da compararsi col sassarese mela chitogna e col logudorese mela chidonza o ghidonza da cui provenne quand'era in fase di suffisso meno avvanzata. - Il dileguo poi del suono nasale si avverte in non poche parole, così dinnanzi a vocale siccome dinnanzi a consonante: ancodia = incudine per incudina, arriqu = rene, rognone, da reniculus, attraverso una forma intermedia \*rin'clu, limiargiu = limitare, architrave, da una base \*liminarium, ordiagu e odriagu = redina, accanto a ordin'agu, come si dice altrove, che viene da retinaculum.

Aveva anche pensato alla base fastidiare; ma, sebbene si ri-

scontri con appoggiai = appoggiare, non mi consta finora che -dj- si riduca normalmente a -gj-, almeno nelle forme indigene e schiette le più accertate.

#### Giai.

Giai significa « dare »; pres. indicat.: giau, giàisi, giàidi, giaeus, giaeis, giainti, ger. gendi, part. pass. giau; in ghilarzese: inf. zare, pres. indic.: jao, jas, ja, jamus o zamus, jais o zais, part. pres. janti o zanti, part. pass. jau o zau, secondo la parola che precede. Viene dal latino jucio che dal significato proprio di « gettare » è passato a quello di « inviare » (in Plinio jacere oscula = quasi dare oscula), « porre » (in Livio ed altri jacere fundamenta urbi = porre le fondamenta d'una città), « porre innanzi » o « dirigere » (jacere voces, injuriam == dirigere delle parole o un'ingiuria), e finalmente, con un'ultima estensione di senso di andatura romanza: « porre in mano altrui, dare ». --Oppure giai da jacere è venuto alla sua odierna accezione assumendone una delle principali dell'intensivo juctare ch'è quella di « privarsi » o « sbarazzarsi d'una cosa » (juctare se suaque omnia = offrir se e tutti i suo beni), per poi giungere insensibilmente a quella di « dare ». — Grazie alle espressioni: « gettar via, gettar il denaro per la finestra » (lat. jactare pecunias), l'idea di « dare » si coglie anche nel verbo « gettare » che, come si sa, è appunto l'intensivo di jacere in veste italiana.

Per chiarire il dileguo del c intervocalico o suoi equipollenti dopo vocale accentata, è più che sufficiente di citare due altri verbi campidanesi: fai = fare da facere, coi = cuocere da coquere, i quali son passati certamente per le fasi intermedie fàghere, còghere, quali esistono ancora in logudorese e s'incontrano altrove nelle vecchie carte, p. e., riguardo al primo, nei frammenti d'un antico Statuto di Castelsardo, accanto a fagher e faquer. In un antico documento oristanese del 1543, a cui ho fatto accenno parlando di accupai, ho rinvenuto infatti fagirj per faghiri.

La progressione di queste parole può essere espressa cosi: facere] faghere] fagheri] faghiri] faii] faii. Nell'odierno logudorese e nell'ant. campidanese (i quali talvolta si corrispondono, almeno in talune forme di certe località) non ho trovato però nè jàghere, -i nè giaghere, -i nè zàghere, che sarebbe stata la forma

di mezzo tra il latino jacere e il vernacolare giai, ma, se pur non esiste, essa ha dovuto necessariamente esistere.

Tutto ciò conferma in pro della ragione etimologica che molte voci del campidanese, specialmente in prossimità delle frontiere dialettali, vi preesistevano già fin dall'epoca in cui il logudorese estendeva, più oltre che gli attuali confini e in in questa direzione, la sua zona di espansione, mentre altre voci, anzichè esservi state importate direttamente dal latino, furono riprese di seconda mano, belle e modificate, dallo stesso logudorese per ricevere un nuovo conio nella patria di adozione, fino a dar loro un colore specifico. E fin qui niente di strano, ma errando queste ultime d'una in altra plaga subirono in tanti schianti e trabalzi impronte così molteplici e diverse da rendere poi per loro talvolta inutile o insufficiente l'impiego dei criterii generali, buoni soltanto per parole casalinghe e dirò così di primo impianto.

## İddiu.

È riduzione, mediante aferesi del b, di biddiu per biddiqu da cui sbiddiasi = sbellicarsi, in logud. imbiliqu, nel dialetto sett. imbilicu (?), in gallurese bidd?cu. È quasi superfluo il dire che iddiu viene, attraverso la voce popolare billico, dal latino umbilicus. Si confronti in proposito erri — porco non castrato da berri per verri. Pel suffisso -icu pervenuto a -iu, dopo aver assunto l'aspetto di -iqu, gli esempii affluiscono a iosa: bidriu == padriguo, accanto a bidrigu = padrigno, foràstiu = cocomero da \*forastiqu, e d'esempio serva anche stria - civetta da striga per strige. La formula -ll-, non v'è chi nol sappia, si fa -dd- dappertutto anche per nomi latini italianizzati, spagnuoli ed altri, nè a questo v'è da aggiungere altro se non che nl- si presta, dopo assimilazione, allo stesso giuoco; esempio troodiu = crepitum ventris, da una forma \*tronliu per \*tronluu preceduta da \*tronulu, come tebra = tegola da \*teia per \*teua, accanto a teula. Il b per quest'ultima voce è epentetico, per la caduta dell'I fenomeno interessante proprio alla regione da me studiata, conosciuto in Oristano, ma più accentuato fuori delle sue mura: aba = ala, abidu = alito, abribi =aprile, cabai = calare, candeba = candela, lume, foxibi = focolare, mabi = male, accanto a mali e mai, moba e moa = mola, mobentraxu = asinaro, scaba = scala, sobi = sole, spibiu = spelato, calvo per

spilldu, in logud. ispilldu. Questo b, che si risente del v, è uno spediente per correggere l'iato.

Per ritornare a -ll- in -dd- d'iddiu, giova notare che ciò ha dovuto avvenire prima che il g fosse caduto, altrimenti la risultanza sarebbe stata del tutto diversa come si vede in arregolli = cogliere, un doppio composto di colligo e quindi un triplice di lego.

## Izorrògu.

Izorrògu e zorrògu = raucedine, izorrogai = divenir rauco, izorrogàu = rauco depongono in favore d'una forma tipica latineggiante ex-ad-raucare, da non confondere con sarrogo = rantolo, logud. sarragu = raucedine, rantolo, sarragai = affiocare, meridionale in genere sarraqui - idem, logud. surraqui - russare, ghilarz. sorrogu, sorrogare, a S. Vero Milis sarrogo = rauco, sassarese surragà = russare, in alcune delle quali, cioè per quelle che cominciano con sar- (disgiungendone forse a torto quelle in sur-) il Guarnerio scorse con ragione lo svolgersi d'un \*sub-raucare, come nel merid. arragai il continuatore d'un \*ad-raucare con au in a. Quanto a surruschiai = sbuffare, russare, accanto a surruschiu = russo, altra voce meridionale e dello stesso oristanese (bosano surrusciai) per \*arruschidai, essa non è, a parer mio, che l'amplificazione per mezzo del prefisso sub- di un \*ruschiai, logud. rusciare = russure, sbuffare, merid. rusciai e arrusciai (1) = aspergere, inaffiare, sassar ruscià pel logud ruschidare = russare, sbuffare (come ghiai per guidai = guidare), nel quale ruscià il sullodato Guarnerio ha creduto sorprendere il latino roscidus umido, mentre in surrusciu -are di Bosa e simili egli intravide una commistione di questo ruscià o rusciare con surragu -are. Ora, malgrado il gran peso che hanno per me le parole del prof. Guarnerio nell'esame dei problemi di etimologia sarda, io mi persuado sempre più che detta commistione è difficile a provarsi ed ammettendo pure che dall'idea di « spruzzare » si passi a quella di « sbuffare », del cavallo che spruzza e sbuffa insieme, e, infine a quella di « russare », preferisco credere che \*rosciare fatto con rosci(dus) o meglio addirittura roscidare abbia da solo deter-

<sup>(1)</sup> L'i in questo ed altri casi è ortografico e quindi non si pronunzia.

minato la formazione di quest'ultima serie di vocaboli, e, se pur vi è concorrenza o meglio influenza di altre voci, questa bisognerà cercarla, per taluni dei casi, nello spagnuolo rociar = inaffiare, catalano ruixar e arruixar = inaffiare, aspergere d'acqua. Si confronti in proposito il sic. arruciari.

Un altro derivato dal radicale rauc- pare che debba essere curruxìn' u = raglio, logud. corrighinu = muggito, da una base \*con-raucidulus o simile, tanto più probabile che in Geronimo abbiamo già raucidulus (=raucus).

Finalmente le forme \*ad-rauc-are, \*ad-rauc-ire, la prima delle quali entra in *izorrogai* (Vedi sopra), si trovano rappresentate nel meridion. arraqui = divenir rauco, logud. arrughire = arrocare, settentr. arrughi, logud. arrughidu = rauco, arrughidura e arrughimento - raucedine. Del resto, per spiegare taluna di queste forme bisogna tener conto d'altre tendenze estranee al processo di composizione proprianente detto, sebben da esso occasionate, e che, come fu già osservato dall'Ascoli pel sardo meridionale in generale, la prostesi dell'a dinanzi ad r è assai frequente. Ai suoi esempii, aggiungansi i seguenti: arregolli = raccogliere, arran' a = rana, arrampu = ramo, arranza = scrofola, arrasigai - rosicchiare, cat. rosegar, arregalu e arregau - regalo, arregoddai — ricordare, arrespiru = respiro, arrespundi e errispundi = rispondere, arriqu (già citato) = rene, rognone, arripiti = ripetere, arriposu e arreposu = riposo, arrosa = rosa, arrosada = rugiada, dal catal. rosada, ecc., ecc. - Nè solamente dinnanzi ad r, ma anche dinnanzi ad altre consonanti: accazziqai = pigiar coi piedi, aqqèmidu = gemito, allucidai = lucidare, da compararsi collo spagn. aluciar, ammesturai, = mescolare, (spagn. mesturar), assuba = sopra, assustu e assustru = spavento, ecc., quest'ultimo, ben inteso, sotto l'influenza dello spagnuolo asustar e asustadizo. — Allustrai = lustrare, arrasai = radere ed altri vengono direttamente dallo spagnuolo o dal catalano.

Ora a dar ragione dell'o veniente da au in izorrogu, il quale au, in formula tonica, si riduce generalmente ad a come in logudorese, dato specialmente un u nella sillaba susseguente, e ciò per legge stabilita dell'Ascoli (pagu = poco, lau e laru = lauro), si deve intendere che il mutamento ha avuto prima luogo nel verbo, quindi in vocale atona per assimilazione progressiva coll'o protonico generato dall'a di ad- o meglio di ar-, come

in orbada, diggià citato, per arbada. Formatosi una volsa izorrogai = affiocare, il nostro izorrogu, se pur non è uscito dai suoi fianchi come sostantivo deverbale, si è rifatto di poi, nel suo principale elemento vocalico, sul verbo modificato, come abbiamo di ciò infiniti esempii nelle lingue romanze.

Resta a spiegare il prefisso, in ordine a che farò solamente osservare che la particula ex- passa talvolta ad is- od iz-, specialmente nel logudorese che ha avuto tanta parte e che ha tauto influito sul meridionale delle regioni finitime; esempii: isaminare, = esaminare, isecutare = eseguire (catal. exècutar, spagn. ejecutar), ischidare = destare (da excitare), isorijare = mozzar le orecchie, isungiare = tagliar le unghie. Ma in izorrogai sarà ancor meglio vedere una semplice variante indigena sostituentesi ad ezorrogai, e formatosi come isclusi accanto ad esclusi = escludere. Per zorrògu, posteriore ad izorrògu, si deve presumere un \*zorrogai da izorrogai, e basti perciò porre innanzi, senza uscir d'Oristano, scidai, = destare invece di iscidai.

#### Launedda o Launeddas.

È un diminutivo del latino calamus (greco κάλαμος) = canna, flauto pastorale fatto con canne. Nel franc. antico chalemel, franc. moderno chalumeau, prov. caramel, spagn. caramillo e churumbela, catal. caramellas, ant. ital. caramella e ciaramella = strumento musicale da fiato, corso cialambella.

\*Calumella, che n'è la base, è divenuto launedda per metatesi di l, cioè \*claumella prima, e quindi poi glaumella (se non si ebbe ancor prima galumella) launella] launella] launedda.

La forma liunedda, come si dice altrove, logud. leonedda, n'è una variante con trapasso di a in i, come in sirboni = cinghiale per \*sarboni, da cui Sirbonica nome di regione presso Aido Maggiore perchè ritrovo di cinghiali. Non ha dunque niente da che fare con leone come fu detto erroneamente dallo Spano nella presunzione che « questi calami o fistole si facessero dagli antichi con le ossa o stinchi di lionesse, orsi, elefanti ».

Nei toponimi: Sa Launedda nel comune di Mandas, Riu Launeddas in quel di Solarussa, Su Launaxeddu (per \*calamicellus) presso Donori, in riscontro con quello di altro tema esprimente la stessa cosa: Cannedda, comune di Mandas, Mitza Canneddu, co-

mune di Lunamatrona, Monti Canneddu comune di Serrenti, fu serbato il senso proprio di calamus = canna o cannicella.

La forma lómpiri (—lat. compleo) — arrivare, giungere, e le riduzioni del nesso gl- iniziale, di cui è fatta menzione parlando di lea, informino sulle sorti del c poi fatto g innanzi ad l'in principio di parola. Così altri esempii analoghi o della medesima specie di quello che si ha in launedda ci ragguaglieranno sul mutamento di m in n: esso non è infatti che la riproduzione, a vero dire più sporadica che specifica in formula interna, del fenomeno proprio all'iniziale come si coglie in narba da malva, neuddu — midollo, nuscu e nuscau da muscum, nica — brandello da mica, nuraghe da muracem, ecc. — L'analogia di leone vi avrà forse contribuito, di modo che lo Spano, dato lo stato degli studii linguistici ai suoi tempi, non avrebbe avuto tutto il torto di dedurre l'etimo da esso.

Detto sostantivo è quasi sempre posto al plurale e ciò si spiega benissimo per essere l'istrumento composto di parecchie cannucce. distaccate le une dalle altre e riunite insieme nel momento d'impiegarle, dopo di che, a musica finita, si rinchiudono in apposito astuccio chiamato stracasciu, altrove turcassu = turcasso. Prese separatamente, le cannelle, di cui si compongono le launeddas, assumono nomi speciali che sono; mancosa manna - grande di sinistra, detta altrove sa secunda o sa segunda per accompagnamento del basso, mancosedda = piccola di sinistra, ma che effettivamentesta in mezzo, con voce di soprano, tumbu = basso, con cui si eseguisce la parte di basso, e mediana ch'è una quarta canna di riserva sostituentesi a una delle suddette. — Tumbu sembra essere una forma nasalizzata di tubu, dal latino tubus (si confronti però anche con retumbus = rimbombo). Tra le voci con vocale nasalizzata dinnanzi alla consonante labiale, son da citarsi a tal fine: bambu = insipido, di cui fu già parlato, il logud. pompiare = osservare, per \*popiare da pupia = pupilla, il logud. rumpellu = ribelle, ritroso. Avevo anche pensato al meridionale cambusciu cuffia, ma esso è dovuto al catalano qumbuix che, tra gli altri, ha anche quel significato. Quanto a zimboriu = cupola, esso non è che il travestimento, facile del resto a riconoscere, dello spagnuolo cimborio = duomo, cupola.

Non è tutto: le dette *laune*ddas, secondo che sono destinate al ballo sardo, al canto di chiesa o a figurare nelle processioni, vengono modificate nelle ottave e nel timbro sturando o chiudendo questo o quel buco della mancosa manna, variando le combinazioni con canne di ricambio, che vanno dalle più grandi alle più piccole, o ponendo due mancosas mannas insieme. Queste diverse combinazioni, che, comunque sia, non richiedono mai più di tre canne, lasciano, dirò così per un momento il nome generico di launeddas, detto anche son'u'e ganna, per prenderne, secondo i casi, alcuni particolari o d'occasione. Tali sono: mandulinu, punti organu, fiorasu, mediana, viuda o fiuda, altrove viudedda o fiudedda, nell'ultimo dei quali, forse perchè vi corrisponde il triste accordo delle note, si volle vedere, non so ancora se con ragion etimologica, come un'eco delle lamentazioni della vedovella sconsolata.

Altri nomi di simili strumenti sono: il logud. truvedda, sassarese trubedda — specie di zampogna che il Guarnerio unisce col pisano troba da tuba; il merid. sulittu — fischio, zufolo, da sulai, accanto a suai — fischiare, nel quale non è già che l'l sia proceduto da fl ridotto, ma preesisteva semplice poichè sulai, altrimenti dell'italiano zufolare, anzichè venire da sifilare di fattura italica, viene direttamente da sibilare attraverso \*siilare; pippujò — zufolo, da pipa; zumiu — zufolo che invano si vuol spiegare collo spagnuolo zumb(ido), e frusciu — fischio, logud. fruschiu da frusciai, frusciare — fischiare (da fistulare) od anche, meno probabilmente, da frustulum invece di \*fustulum diminutivo di fustis — sardo fusti — bastone, come in logud. fruschina, merid. fruscina da fuscina — fiocina, frustigalla — frasca, accanto a fustigalla che esiste anche.

# Lea, Lèura.

Lea col significato di: « zolla », corrisponde, punto per punto, al logud. creva — piota, poi cherra (identico significato), i quali hanno ambidue il medesimo valore e la medesima oragine latina, che è gleba. La voce chesra, anch' essa logudorese, che lo Spano fa venire dal lat. cespes, pare una variante d'un incrociamento e d'un ricalco delle suddette. Cheva, bosano ghea, altra forma logudorese da aggiungere alle altre, sarà venuta in seguito a chesva per analogia di creva. Più difficile a chiarire è il gallurese cevia che ha potuto venire parimenti da gleba o glebula, come cioccia — chioccia da \*gloc-ia, ma dal di fuori o per le vie men battute.

I riflessi di gleba nell'italiano letterario sono gleba e l'arcaico ghieva, al quale s'accostano alcune delle forme suddette, e tutto si riduce lì, l'Ascoli avendo respinta l'equazione ghiova — gleba, per la quale fa intervenire il latino globus, la cui riduzione popolare era correttamente ghiovo. Nei dialetti invece sono abbastanza numerosi, ma nessuno, a quanto mi consta, somiglia a lea.

Leura = zolla poi non è che la risposta del diminutivo latino glebula con cambiamento dissimilativo di l, quale si manifesta in lanzoru = lenzuolo. L'etimologia di queste due voci contempla due fenomeni. Il primo è il dileguo del g iniziale di cai fanno fede: làndiri == glianda e lòmburu == gomitolo, logud. lòrumu e lòmburu da una base \*glomulum = (dal lat. glomus = globo, gomitolo), la quale avrà dato anche zùmburu = gobbo, gobba, con dileguo di l, la concrezione dell'articolo e l'inserzione di b dopo m, così insistente nel riprodursi da non doversi più considerare come fatto sporadico, checchè ne sia della sua provenienza: cambara e cambra = camera, cucumbeddu = fungo (logud. cuqumeddu), imbidon' i = amido, simbua = semola. simbillai = somigliare, bòmbitu = vomito, bombitai e bomitai = vomitare, ecc. - Il secondo fenomeno è il dileguo del b intervocalico: cannua = canape, cuaddu = cavallo, cuili = covile, tauaaccanto a taula = tavola, trainsceddu = travicello, ecc. - A proposito di zùmburu, con cui vanno anche rùmbulu e arrùmbulu = rullo, rumbuloni = pallottolla, ecc., vedasi però quanto dice il Guarnerio nei citati Appunti ecc., sulla fusione della base dell'it. ant. gomba -eruto con quella del corso zembu, genov. zenbu == gobbo.

## Obrescidroxu.

Significa « alba, aurora, lo spuntar del giorno », sinonimo di spanigadroxu o spaniadroxu come si dice altrove, quest' ultimo da spanigai = albeggiare, il quale viene forse da spanu o ispanu = color rosso chiaro.

La forma che ha preceduto obrescidroxu è orbescidroxu, esistente a S. Gavino Monreale, per arbescidroxu e prima ancora \*albescitorium dal lat. albescere, coll'aggiunta del suffisso che qui imprendo a studiare. Albeschidorzu si dice infatti in logudorese,

come per albescere vi si dice albèschere e albeschère. Il suo opposto è iscurigadroxu = l'imbrunire, altrove iscurigadorzu da iscurigai = annottare che, come spanigai e molti verbi in -igai, presuppone una forma anteriore in -iculare, ed anche nel logudorese interinadorzu che se dovesse ridursi a base latina si avrebbe infatto, come suppose teoricamente il Rolla, \*intenebratorium.

Il suffisso -droxu, femminile -droxa, che varia secondo i luoghi in -dorzu, -dorgiu, -dorziu, -droziu, -trozu (dopo s), ecc., non è altro che un -orgiu, -orzu, -orzu mal capito, il quale esiste separatamente anch'esso, dal latino -orium rinforzato con d procedente da t, il qual t, nelle prime formazioni, apparteneva al tema verbale e propriamente partecipiale, come in mortoxu = strage, uccisione; ma, per vieta abitudine di vederlo incorporato col suffisso, fu confuso con esso fino al punto di crederlo parte integrante di -orium e così aumentato passò, per spinta analogica, nella derivazione. È un suffisso in sardo dei più fecondi e dei più efficaci e con esso si creano delle voci che dal punto di vista delle altre lingue hanno talvolta dello straordinario e del pittoresco. Dove l'italiano si serve d'una perifrasi per esprimere più idee o un'azione intrigata, basta al sardo una sola parola in droxu per dir meglio e con maggiore espressione. Eccone alcuni esempii: aquadroxu = inaffiatoio, boccidroxu = macello da bocci = uccidere, cuadroxu o acuadroxu = nascondiglio da acuai = nascondere, frigadroxu = strofinaccio da frigai = fregare, inqurtidroxu = inghiottitoio, voragine da inqurti = inghiottire, pappadroxu = mangiatoia da pappai = mangiare, pizziadroxu = ortica, detta altrove pizzianti (pizzicante) da pizziai = pizzicare, sezzidroxu = montatoio per sedere a cavallo, <math>sgannadroxu = partedel corpo dove si appunta il coltello di chi scanna, cioè « la canna della gola ».

La toponomastica è piena di formazioni contenenti questo suffisso: Accoppiadroxu (com. di Donigala Seurgiu) = luogo destinato all'accoppiamento degli animali; Banadroxu (com. di Segariu) = luogo inutile o reso inutile, forse da banu (?) per vanu, = vano o meglio per \*Gannadroxu quasi sinonimo di Gutturu-droxu (Vedi più lungi); Budditorgiu (com. di Nuoro) = bollitoio; Tanca boddiborgiu (com. di Laconi) per boddi(u)-b-orgiu con dileguo del d surrogato dal b, collo stesso significato del toponimo precedente, oppure da boddire = raccogliere, quindi « luogo della

raccolta »; Cicadorgiu (com. di Boroneddu) forse per \*Siccadro xu = sito dove si pone a seccare i frutti: Flumentorgiu (com. di Arrus) = fiumana o meglio forse il punto dove s'incontrano più torrenti: Giogadorgiu (Tiana) = sito dove si raccolgono lumache: Gutturudroxiu (com. di Furbei) = gola di montagna, da Gutturu = gola che già per se stesso ha dato gran coppia di nomi di luogo: Maladroxu (com. di Sant'Antioco) = luogo malagevole. oppure (se l'ortografia con l scempia è errata) = luogo dove si scotola il lino od anche dove si castrano i buoi, da mallai = magliare, smacchiare; Mariadroxu (com. di Villanova Tulo) = luogo ove si passa il meriggio all'ombra, da meriai = meriggiare: Muscadorgiu (com. di Silius) = luogo infestato da mosche: Sanzadorzu, com. di Scano di Monteferro) per \*Sansadorzu, come sarebbe a dire luogo ove si gettano le sanse (si confr. però con sanziadorza = altalena); Scanzadorgiu (com. di Teulada) = luogo di riposo; S' Imadorzu (com. di Sennariolo), se non per gimitoriu = cimitero, certo per \*cimadorzu = luogo posto in cima: Sonnadorxiu terra de suoni, essendo troppo ardito l'ammettere il significato « terra dei sogni »; Spaniadrosciu (com. di Uta) = vedi sopra, ecc. ecc.

# Pappingiu.

É propaggine di pappai = pizzicare ch'è lo stesso pappai = mangiare col significato del francese démanger e dell'italiano smangiare. Corrisponde al logudorese mandighinzu = prurito da mandigare = mangiare, settentr. magnazzona (almeno secondo lo Spano) = prurito da magnà = mangiare.

E nello stesso ordine d'idee che si è formato lo spagnuolo comezón = prurito, dal verbo comer = mangiare.

Foneticamente e morfologicamente, va del pari pel suffisso con froringiu = abbellimento, liscingiu = sdrucciolo, luxingiu = lucignolo (latino lucinium = lucciola), pistighingiu = voglia, uzzolo, stuppingiu = detriti di paglia e simili; nel logudorese -inzu = -ingiu.

Un'altra voce campidanese scraffingiu che significa egualmente « pizzicore, prurito » parte invece, col verbo scràffiri = grattare e il medesimo suffisso, da ben altra idea. E così che in logudorese da rattare = grattare si venne a rattinzu = pizzicore.

#### Pidraxu.

Voce che lo Spano dà come campidanese e che il Porru registra come proveniente dal logudorese, col significato di « fagiano ».

È stato proposto per l'etimologia pratarius (sottinteso gallus od altro sostantivo), ma ciò non mi persuade troppo perchè pratarius ha dato il logud. paararzu = guardiano del prato e il meridionale pardaxu = guardaboschi, nell'antico Statuto di Castelsardo patrargios = guardie campestri, secondo G. La Corte (I), senza parlare di altri derivati di pratum, dove l'a protonico rimane inalterato.

Sebbene i nomi propri di persona abbiano spesso servito a designare gli uccelli più noti (servano di prova in francese: Colas, Fouquet, Margot, Martin, Pierrot, Richard, Robert, Sansonnet, ecc., in vallone Cola = corvo, Jurau (Gérard) = gazza, Richau = idem) e non manchino esempii neppure in sardo: Filippa = avosetta, Nanni = beccamosche, forassepi, niente mi autorizza a credere che pidraxu sia uscito da Petrus, trattandosi d'un animale non troppo comune.

Perda = pietra, anch'esso, non conviene perchè il fagiano è animale che frequenta i boschi e le fratre, anzichè i luoghi pietrosi e le rocce.

È dunque giuocoforza proporre altra cosa ed è questa un derivato dal latino pullus = giovane (da cui pullus gallinaceus e poi solamente pullus = pollo) ch'è l'aggettivo pullarius da cui puddarius e poi per metatisi e cambiamento d'a atono in i: pudrazu e pidrazu. È facile comprendere che, per effetto della nuova posizione occupata da r, non si tenne, nè si poteva più tenere conto del dd sardo.

Il sostantivo pillon'i che significa « uccello » in generale offre già il cambiamento dell'u in i, ed è giustamente un altro derivato di pullus (preso come fosse della IIIº declinazione: pullio -onis), appartenente al dialetto campidanese, mentre nel corrispondente logudorese ch'è puzone, l'u rimane quale era in sua origine.

<sup>(1)</sup> La Scolca e il suo Maiore, Sassari, 1899.

Per considerare in fine il significato della parola pidrazu in se stessa, nel ricordare che faccio come i derivati di pullus e pulla hanno concorso alle denominazioni di altri volatili: puddasta de India = polanchetta, puddighina = pollanca o gallinetta, non è da dimenticare che un altro di essi, cioè puddoni, indica un'altra varietà di fagiano detto: « fagiano di Sicilia ». - Dunque pillon' i, puzone e puddoni sono degli allotropi.

Il suffisso -raxu, poichè viene da -arius, è lo stesso che s'incontra in azraxu = acciajo, molentraxu o moentraxu = asinaio, pangraxu o prangaxu = macellaio (da pranga = beccheria, propriamente « panca »), il quale suffisso poi oscilla, secondo le voci in cui entra e le varie influenze, tra -argiu, -arzu, -axu, -azu ed anche -ariu, -aiu e perfino -eri, quest'ultimo d'importazione spagnuola, come l'avvertirono l'Ascoli e il Guarnerio, e anche talvolta italiana come risulta dalle mie proprie osservazioni sul campidanese.

# Ruspiu = sputo.

È parola del dialetto logudorese come lo sono anche ruspiare = sputare, ruspiedda = acquolina, ma per l'etimo si connettono
indirettamente al campidanese scupiri = sputare, scùpidu = sputo,
scupiu = sputato, scupidùra = sputo, scupidèra = sputacchiera,
voci le une e le altre che nascondono nel loro organismo il latino
spuere = sputare per mezzo dei composti respuere = risputare
ed \*ex-conspuere = sputar fuori, l'ultimo dei quali, nella forma
più semplice, già esistente in latino, si trova ripetuto nel francese conspuer. Ho detto più sopra « indirettamente » perchè lo
spagnuolo e il catalano hanno escupir = sputare, il quale forse
per molto od anche per intiero concorse alla formazione di scùpidu, sebbene scupì si trovi a Nizza lungi da ogni influenza
spagnuola.

Notisi inoltre che il suffisso -idu con i breve (confuso con -itu, anch'esso con i breve) da cui -iu, è passato negli usi della morfologia sarda: logud. chèrridu = vagliato, logud. rùschidu o rùscidu = rantolo, campid. stòcchidu = rumore, sùlidu = soffio, sùrtidu = sonnolino, logud. tèssidu, campid. tèssiu = tessuto, logud. tròchidu = retrocesso, logud. tòrchidu, campid. tòrciu = torto ecc. Scupiri, spagn., port., prov., ant. franc. escopir, escupir, val-

Digitized by Google

laco scuipà = sputare, alban. scùpira = sputo (1). è una di quelle voci che Diefenbach attribuiva alle lingue celtiche ravvicinandola al bretone shop, shopaden = sputo rumoroso e sforzato, shopat, shopein = sputare, shoper, shopour = chi sputa ecc.; ma Cornu in Romania (IX, 130), R. Thurneysen, nel suo Keltoromanisches (Halle, 1884, 58) e dopo di loro altri romanisti, sormontando gli scrupoli del Diez, che del resto non andava più in là della metatesi di expuere, la rivendicarono al latino, assegnandole come parola di origine exconspuere. Infatti sul terreno mal fermo dei cambiamenti metaplastici avrebbe potuto figurare anche il n.a.t. spuchen = sputare, nato come speien (medesimo significato) dalla radice spiw, il che però non è bene accertato che per speien, l'antichità di spuchen rimanendo così dubbiosa.

#### Sdarrasciai o Sderrasciai = sornacchiare.

Il Guarnerio, nei suoi Appunti lessicali ai Dialetti settentrionali della Sardegna, accennando al Gallurese rascia = sornacchio, dice assennatamente che non saprebbe disgiungerlo dal napolet. rascare, lomb. e venez. rascar - sputare. Lo stesso dicasi pel sardo merid. sdurrasciai o sderrasciai = sputacchiare, sderrasciu = sputacchio, logud. carrasciu e iscarrasciu = sornacchio, iscarrasciare == sputacchiare, settentr. iscarrasciù, i quali, a parer mio, si ricongiungono d'altra parte al franc. moderno cracher, franc. ant. racher e escrachier, vallone rechi, rachi picardo raquer, raquier, prov. racar e escracar, nizz. racà = recere, scraccià, com. racà, rechà, napol. (mol.) racà, rom. raschiare, ligure scraccà, mil. scarcà, piem. scrace e squrquje, lad. grig. scracar, bol. ferr. scaracciar, piac. scaraccià, sieil. scraccari (che al Flechia sembra appartenere al fondo franco-provenz. di quel dialetto), bergam. ant. scaraja, ven. scarajar, mant. scarajar, mod. regg. scarajoer, com. scarcajà, brianz. sqargajà, toscano scarracchio (secondo il Caix per seracchio), scaracchiare, scarcagliare, scracagliare, ecc., tutti o quasi tutti, se pur modellati con diverso stampo, procedenti dallo stesso etimo, come tutti vengono a dire, sostantivi o verbi che siano.

<sup>(1)</sup> Etimologisches Worterbuch der romunischen sprachen von F. Diez, fünste ausgabe, Bonn. 1887, pag. 128.

presso a poco la medesima cosa. Per queste voci, nell'essenza loro enigmatiche anzichenò, v'è chi, sedotto da somiglianze di suoni, suggerisce a torto o a ragione di far capo al nordico hrâki = saliva o scracchio, hraekia = sputare, scracchiare, anglo-sassone hraekan = medesimo significato; altri invece, non certo meglio ispirati, vogliono partire dal latino exsercare, e finalmente altri ancora, con a capo il Flechia, senza respingere deliberatamente l'ingerenza del nordico hraekia, accennano ad ammettere la possibilità d'un tema fondamentale onomatopeico crae, rinforzato o o no da s, qua e là amplificato da un infisso -ul-, del quale crac-, potrebbe essere carc- o semplice varietà o, massime, in quanto è atono, una forma metatetica, e grag- e garg- altre varietà, per mutazione della gutturale sorda in sonora.

Il Flechia aggiunge inoltre: « Le altre forme dialettiche come il friul. sgarsajà o sgrasajà, il sardo logud. iscarrasciare, merid. sdarrasciai sembra che non siano altro se non varietà delle forme sopra citate. — Noterò in ultimo come nella massima parte dei verbi sopradetti vada compagno un nome fondato senza più sullo stesso tema verbale. . . . e non viceversa » (1).

Dal lato mio, per la parte che mi concerne, aggiungerò che sdarrasciai è detto per sderrasciai, il quale non è altro che un composto di \*rasciai, rappresentato dal sostantivo gallurese rascia = sornacchio, mediante i prefissi ex-de-ad-sda-, che si ritrovano, specialmente i due primi, in sderruiri accanto a derruiri = rovinare, sdalai = tarpar le ali, sderrocai accanto a derroccai = dirocciare, tutti e tre appartenenti al dialetto meridionale. — Tale riduzione e tale compenetramento di prefissi (sd- da ex-de-) si possono supporte anche in italiano per saraiare e sarveciolare, ma rimane ad accertare se queste forme corrispondono punto per punto a \*disradiare e \*disroteolare, come opina il Meyer-Lübke, il quale, in ogni modo, vi sarebbe andato non poco vicino. — Lo stesso dicasi per saruscire o sarucire. — Simili prefissioni occorrono del resto in molti altri dialetti italiani, specie nei meridionali: marchig. sdelacciare = slacciare, sderenarsi = slombarsi; calabr. sderradicare = sradicare, sderrupare = dirupare, sdiruzzare = dirozzare; sicil. sdilabbrari = slabbrare, dillassari = rilassare, sdillucari =

<sup>(1)</sup> Postille etimologiche in Arch. glott. ital., vol. III, pag. 121 e seg.

rimuovere, sdirradicari = sradicare, sdirramari = deramare, sdirrubbari = dirupare, ecc.

Il Flechia poi ha ragione di dire che la maggior parte dei sostantivi a base di rac- o crac- vengono dai verbi; infatti nel vallone di Liegi si ha rechon = sputo, in quello di Namur rachon = idem., in quello di Malmedy rechette = idem., nel picardo rakillon = idem. e in francese crachat = sputo, ant. franc. (secondo Roquefort) racheron = sputo forzato, ecc.

Quando avrò fatto incetta di nuove forme, ritornerò a parlare sulle già enunciate, facendo intanto osservare che *rejicere* o *rei*cere e rejectare si trovano adombrati in alcune di esse.

#### Tallu.

Secondo quello che si può inferire da tutto l'insieme delle voci qui sotto enumerate e ravvicinate, tullu = branco di pecore, tempiese taddòlu = idem., staddulà = sbrancarsi, logud. tazu = idem., tazòlu diminutivo del precedente non si possono disgiungere dal campidanese stallu = dimora, stadda = mangiatoia, nelle quali voci si delinea come fattore etimologico, principale o secondario, ora stabulum ed ora \*stabulium se pur con adombramento semasiologico del latino statio da cui venne direttamente stazzu, istazzu, staziu e, per derivazione, il corso stazzona = fucina da fabbro, stazzunacu = fabbro (1).

Nou ignoro punto che per tallu, taddòlu, ecc. si ricorse a \*taliare, per staddulà ad \*ex-taliare e per tazu a statio; ma è inutile, a parer mio, di perseverare in queste distinzioni perchè esse non si deducono nettamente nè dalla stretta solidarietà di senso che le avvince insieme, nè dalle corrispondenze fonetiche. La trinomia logud. consizu, merid. consillu, gallur. consid·lu, una delle tante, conforta il mio modo di vedere.

A prima vista s iniziale aferesato dinnanzi a t sorprende e par che sorga come ostacolo, ma in verità non è poi così perchè, scambiato o no per elemento grammaticale, esso si dilegua talvolta dinnanzi a certe consonanti iniziali, il t compreso, come nei casi seguenti: crapitta = scarpa da contadino, pala = spalla, dietro, tilla = stilla accanto a stiddiai = stillare, logud. tiva = tralcio di sermento per stipa, merid. tippiu = folto accanto a

<sup>(1)</sup> Vedi P. E. Guarnerio, op. cit., p. 104.

stibbiu = idem, logud. troppiare torcere per stroppiare se pur troppiare non adduce la forma semplice nel suo primitivo significato. Faccio questa riserva anche in vista di quel che dice il Guarnerio del sassarese truppià = torcere, strizzire, pel quale, secondo lui, si risale forse ancora alla base dell'it truppa, spagn. tropa, da confrontarsi per la significazione specifica collo spagn. tropel = calpestio, atropellar = calpestere, ripetuti nel sardo merid. atropegliu = scompiglio, atropegliai = scompigliare.

Checchè ne sia, stabulum non è rimasto senza esercitare una qualche influenza plastica sulla formazione di tallu.

In caso di controversia, farò valere, in appoggio del mio asserto, altri argomenti.

# Tanaxi = picciuolo.

È per tenacem e non per tenacutum, logud. tenaghe.

Il Flechia non sapeva decidersi a proposito di quest'ultima voce che mai dovesse credere, cioè se il suffisso -aghe fosse un riflesso normale del latino -ace oppure una degenerazione fonetica di -aculum come in umbraghe e tenaghe da umbraculum e tenaculum, forme che in logudorese si ritroverebbero più regolarmente riflesse in umbraju e tenaju, le quali esistono infatti, da con frontare con ispiju = speculum, fenuju =- fenuculum.

Tali dubbi però non sorgono pel campidanese tanaxi, nè per altre voci in -axi, le quali vengono, pel suffisso, o direttamente dal latino -ace, p. e. furraxi = fornace, nuraxi = \*murace = nuraghe, o sono formazioni ben manifeste di altre non indigine come sarebbe biaxi = viaggio, logud. biazu. Così in topomastica un comune del Campidano, detto ancor oggidì dagli abitanti del luogo Simaghis, è chiamato ad Oristano ed altrove Simaxis.

Quanto al suffisso -cu/um, -cula, messo al di fuori d'ogni influenza esteriore, esso dà sempre nel dialetto d'Oristano -gu e -ga: fenugu = finocchio, genugu = ginocchio, ordiagu e odriagu = redina, origa = orecchia, priogu = pidocchio, ecc., e quindi anche umbragu = ombracolo.

#### Tron' i o Dron' i.

Qui si ha tron' i o dron' i = grappolo, aferesi di utron' i o udron' i da s'utron' i o s'udron' i per su gudron' i (detto anche gurdon'), tutte quante varianti d'una forma alterata di butron',

eguale al settentr. butroni, logud. budrone dal lat. botryonem, lat. volg. botrione, franc. bourgeon = germoglio. L'alterazione per cui b si cambia in g è puramente analogica e sarà dovuta allo spagn. goteron = frangia, o meglio a qualche derivato del catalano gottim = racemolo. Così anche sciscillon'i = racimolo è dovuto innanzi tutto allo spagnuolo cencerrón = racimolo.

Il Signor Antonio Thomas (1) non crede all'etimologia del francese bourgeon da botryonem = grappolo, già proposta da Gaston Paris, perchè avrebbe dovuto dare \*boiron. D'altra parte, secondo l'anzidetto autore, solo un tipo germanico \*burjon avrebbe dato bourgeon, come sturjon ha dato esturgeon = storione. In base di ciò, bisognerebbe dunque ritornare all'etimologia di Menagio che suppone l'esistenza in latino volgare di \*burrionem, derivato da burra, da confrontarsi con porrionem donde il francese dialettale porgeon.

Ora la voce tron'i o dron'i, elevata alla sua forma primitiva, rimette le cose per bourgeon al punto di prima, cioè al punto in cui si trovano dopo le conclusioni di G. Paris, a meno che non si voglia disgiungere le due forme, la sarda dalla francese, attribuendo a ciascuna di esse un'origine differente, il che mi sembra non soltanto difficile, ma quasi impossibile. Torna dunque meglio il credere che qualche influenza analogica o qualche legge fonetica propria ad altro ambiente che quello in cui la voce si crede nata, sia intervenuta per far deviare la voce francese dalla meta a cui, secondo il Thomas, doveva giungere.

Si potrebbe anche spiegare, quando occorresse, la forma parallela *gurdoni* come una falsa ricostruzione fonetica o un mal compreso emendamento per applicazione inversa di quel fenomeno grazie a cui la gutturale iniziale, o per meglio dire la sua appendice, si labializza, fatto intervenuto altrove.

#### Zeracu.

Volendo attenersi alla congettura più difficile e arrischiata si potrebbe considerare la voce zeracu o zaracu (col z sordo) = servo, zeraca o zaraca = serva come proveniente da \*sracu o \*sraca, la quale poi alla sua volta sarebbe provenuta per metatesi da scrau oggi iscrau = schiavo, femminile scraa, in logudorese anche isciau,

<sup>(1)</sup> Romania, aprile 1899, pag. 174.

ischiaru e teracu; ma pure ammesso che fosse un tale svolgimento, resterebbero dei punti oscuri per riguardo alla fonetica usuale del dialetto. Un esempio però di vocale epentetica, in condizioni quasi identiche a quelle supposte per un momento in seracu, si ha in scerempiu per se'rempiu = scempio (dal lat. exemplum) come si dice a Santa Giusta, cioè poco lungi da Oristano.

Verrebbe voglia anche di fare un ravvicinamento collo spagnuolo verraco, da cui s'eracu per s'erracu, franc. verrat = porcello maschio, malgrado che il latino verres abbia già il suo rappresentante in erri = porco non castrato, con doppio r; ma nella evoluzione ideologica vi sono transizioni di cui non ho scoperta traccia.

Finalmente, sulla base del latino verna =schiavo, il pensiero corre a un derivato \*vernacu, tanto più che il nesso -rn- si riduce a -rr-: cisterra =cisterna, corroga =cornacchia, jerru =inverno, sturriu =starnuto, ecc.; ma, siccome non occorrono altri esempii di simili derivati e s'inciampa anche qui nel doppio r, bisogna passar oltre senza fermarsi a questa ipotesi.

È dunque più naturale di pensare a una forma \*servacus accanto all'antico servaculum = timone, da cui sarebbe venuto fuori sevracu e poi per dileguo del v: seracu, come in z'ruba per sa vruba. Per l's in z sordo, viene in conferma, qualunque sia l'influenza a cui si attribuisce il fenomeno, zucculitu = singhiozzo, altro esempio non sporadico, come nel resto si può vedere a ziddica.

In ogni modo, sono da escludere le etimologie che fanno venire zeracu dal latino terra o dal greco θεράπων servitore che al femminile poi fa θεράπαινα e θεράπνη.

E poichè sono in questo discorso, mi sia concesso di dire una volta per sempre che meno alcune voci che son passate per la trafila del latino e pochissime altre, che son venute pei contatti marittimi e commerciali, è vano il cercare elementi greci nel lessico sardo per immistione diretta. Nè questo, giova il credere, fu certo mai l'intenzione di coloro che ce li hanno additati, man mano che vi ponevano sopra gli occhi e che li riunivano in speciali raccolte.

## Ziddica = cispa.

Non essendo riuscito a riconnetterlo per l'etimo al sicil. zid-

daru (1) = sterco dei topi, caccola, sarà per \*zuddica da zudda, logud. tutda = setola da \*sellu per setula come sella per sedula, o fors'anco per tiddica invece di \*tillica da tilla = stilla, goccia d'olio (Vedi a Tullu) con mutamento di t in z per processo analogo a quello di b in g, come in gurdoni (Vedi a Tron'i), in virtù d'un fatto anormale da non confondersi con quello normalissimo in logudorese per cui z o s si muta in t: logud. tafferanu o tanferanu = zafferano, logud. tedile, merid. tedili = cercine da sedile, logud. tiliba per siliqua, logud. tintula accanto a zinzula = zanzara, logud. ticcaru per zuccaru, ecc.

Il trapasso di t iniziale in z non sarebbe, nel caso di ziddica, che tutto apparente, potendo ascriversi, se mai, a tre fatti successivi e cumulativi che sono: il passaggio di t in d dopo la vocale dell'articolo preposto innanzi al nome, il dileguo di questo d di fase secondaria sotto l'azione incalzante della stessa vocale e la metamorfosi di s in z sordo dopo avvenuta l'agglutinazione dell'articolo. Questi tre fatti, qui riuniti, si riscontrano d'altronde separatamente. Pel t in d: sa danva = sa tanca = il chiuso, sa dinta = sa tinta = l'inchiostro, sa dussi = sa tussi = la tosse; per l'avulsione del d iniziale: s'enti = sa denti = il dente, s'ischixeddu per su dischixeddu = la scodella; per s in z: zibbia per sa vibbia da sa fibbia = la fibbia, zimburu = gobbo pes su (l)imburu = gomitolo, quest'ultimo come ho già detto col concorso di altre influenze.

Ciddica, collo stesso senso, nel dialetto meridionale, si sarebbe formato per contaminazione di cillu = ciglio. Su questo punto mi trovo dunque quasi d'accordo col professore Guarnerio che fa venire ciddica direttamente da ciddu (?) = ciglio; ma non così convengo seco lui pel sassarese cimagga, gallur. ciummaca, logud. zimiga = cispa, ricongiunti da lui collo spagnuolo cima = tenerume, lo spagnuolo avendo termini speciale più precisi per tradur « cispa », quali sono lagana o legana e pitana (queste tre parole con n sormontato da tilde). - Cimagga, ciummaca, e zimiga son venuti forse, con vario suffisso, più o meno direttamente, dal greco sono e gonfiamento, onda, cioè col senso di flusso e propiamente di flusso di umori che si ritrova intatto nell'italiano cimurro ove gli elementi di composizione accennano a co-

<sup>(1)</sup> Si legga anche in proposito l'articolo ad-sellare negli Studii glott. ital. del prof. Giacomo De Gregorio, vol. I. p. 35.

stituire quasi una tautologia. Si confronti in proposito negli *Studii glottologici italiani* del De Gregorio il sanfratellano *zimma* = cima, schiuma, generalmente nel senso di « schiuma di galera ».

# Zinniga = giunco spinoso.

In logud. tinnia che, per due principali indizii, si addimostra come voce modificata di zinniga.

Può ricostituirsi nel modo seguente: \*sa vimnicla per \*ipsa viminicula dal lat. vimen = vimine, a meno che non venga da sa cannicula] sa canniga] sa ganniga] s'anniga] sinniga] zinniga, tanto più che canniga è accertato auche da nomi locali, p. e. Cannigas nome che prende un piccolo lembo di terra presso lo starno di Cabras.

Si avrebbe così un nuovo esempio di s iniziale, procedente da articolo, in z, come se ne ha un altro nella voce seguente.

## Zrupu

È per zurpu = cieco, orbo, che assai probabilmente muove dal lat. orbus col noto agglutinamento dell'articolo, il trapasso dell'o in posizione ad u (arrispundi = rispondere, bruncu = muso, frungia = ruga, rungia = rogna, ecc.) e di b in p, non so per quale influenza se pur non è quella di voci simili nel suono come corpu = corpo, prupa = polpa, ecc.

#### Zurru.

Il sardo sottopone a un trattamento speciale il ch- iniziale d'origine spagnuola, conservandolo nelle voci fatte proprie, in prima fase come c e in seconda fase mutandolo in z sordo, generalmente campidanesi le une e logudoresi le altre. In ordine a ciò si hanno di prima fase: ciàccara = chiacchera da chàchara, ciacota = scherzo, trastullo da chacota, ciamarra detta anche besti = mastruca, veste di lana, da chamarra, ciantri = cantore da chantre, ciappuzzeria = acciabbattamento da chapuzear, ciascu = scherzo, dispetto da chasco, cispai = scintillare da chispear ecc. Di seconda fase: zerriai = chiamare, gridare da chirriar, zibinera e ziminera accanto a geminera e giminera da chiminea, logud. zoccare = scoppiare, far strepito da chocar, logud. zurra = pecora vecchia da churra, aggettivo di pecora ispida di pelo.

Quindi anche ciurru o zurru = zampillo, voce inusitata ad Oristano, da churro = scolamento di umore od altro che di simile.

TITO ZANARDELLI.



# APPUNTI Lessicali e Toponomastici

pubblicati a liberi intervalli

DA

### TITO ZANARDELLI

---O)

#### SECONDA PUNTATA

Suffisso d'origine ligure in -mo-, -ma nelle voci Balma, Calmus ed altre, per T. Zanardelli. — Nomi di paesi trevisani derivati da vicinatus, per Emilio Lovarini. — Manipoletto di etimologie genovesi (tra cui due nomi locali), per Giuseppe Flechia.

In preparazione: Altri suffissi d'origine ligure. — Indagini sopra un elemento morfologico di aspetto iberico in territorio ligure. — Primo contributo alla toponomastica emiliana.

Prezzo di questa puntata, oltre le spese postali, lire 1,50; arretrata 2 lire.

(Rivolgere le domande all'Autore o all'Editore in Bologna).



BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1901.

\_ Digitized by Google

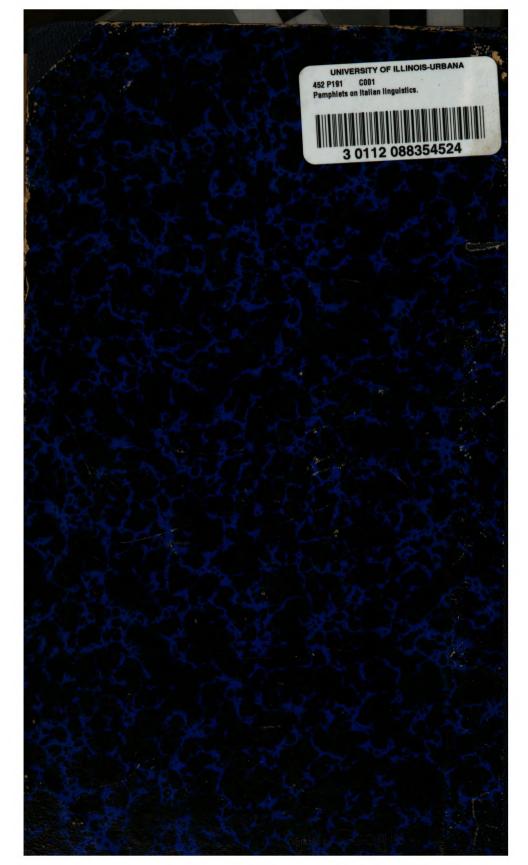